addition in the second second In Udine a domicilio, nella Provincia e nel Regno annue Lire 24 trimestre....

Pegli Stati dell' Unione

postale al aggiungono

le spese di porto.

# Remains the line fraction Cho

Le inserzioni di annunci, articoli comunicati, neerologie, atti di ringraziamento sce. si ricevono unicamente presso l'Ufficio di Amministrazione, Via Gorghi, Ni 40.

GIORNALE POLITICO - AMMINISTRATIVO - COMMERCIALE - LETTERARIO.

Il Ciornale esce tatti i giorni, escettuate le domeniche - Amministrazione Via Corghi N. 10 - Hameri separati si vendone all'Edicula e presso i tabaccal di Mercatevecchio, Pizzza V. E. e Via Baniele Manin - Un namero cent. 10, arretrate cent. 26

### UNA SENTENZALUM che sa ognor più paurese l'articole 393.

A quanti in Friuli si lagnarono e lagnano per nostre repulse a pubblicare certe loro corrispondenze, additiamo la sentenza ieri pronunciata contro il Fanfulla dietro querela dell'on. Cavallini.

Da giorni la Stampa si occupa molto di questo processo per diffamazione a. senso del famoso articolo 393. E se noi vi abbiamo appena accennato egli è perchè abbiam altro processo in casa che a sè attira tutta l'attenzione del Pubblico.

Ma il processo contro il Fanfulla, che terminò con la condanna del gerente ai soliti dieci mesi di reclusione e ad 883 lire di multa, nonchè ritenne civilmente responsabile if Directore. comproprietario on. Achille Plebano, condannandolo all' indennizzo verso la Parte lesa, più ad una provvisionale di lire diecimille, scontabile in caso di mancato pagamento con sei mesi di carcere, ci ammaestra come assolutamente, riguardo a supposte distamazioni ed ingiurie a mezzo de' Giornali, i Magistrati seguitano nel loro vezzo di severità draconiana. E dire, nel caso concreto, che il Plebano, per non provata reità, venne assolto dall'accusa di diffamazione |

Dunque, nè il lusso di una Difesa scelta tra Senatori e Deputati principi del Foro, nè cento e una ragioni di convenienza per recedere, salvano alle volte un Giornale da così gravi pene. E un dunque anche per noi, a ad uso di quelli che vorrebbero, forse inconscil, trarre in male acque la Patria del Friuli; cioè che non siamo in grado di esporci, per far piacere a taluno, a cotanto serii pericoli nella borsa e nella persona.

Quando l'usus fori, l'ermeneutica dei Filosofi del Diritto, e principi più equi ne' Magistrati avranno chiarito meglio l'articolo famoso, allora i Giornali, e anche la Patria del Friuli, potranno accettare certi scritti allusivi a persone, o censure che sembrerebbero, a prima vista, lecite ed oneste, e che da gente ambiziosa, tenace e maligna vengono torte ad offesa; ma sino al giorno, in cui non siasi smesso il lamentato rigore della Legge o della interpretazione di essa, si respingerà sempre qualsiasi scritto, che sarebbe insidioso e perico. loso per noi. 

#### Epigrammi,

#### Al benevolo.

Dell' un la mente lodi. Lodi dell'altro il cuore : lo lodo le tue lodi, Che d'amendue ti mostrano migliore.

#### Il giornale.

Ogni giorno e' rinasce e un giorno vive: Troppo, davver, per ciò che vi al scrive.

#### Il libellists anonimo.

Ben giudichi II libello Robaccia da bordello: Ma, se teme la vista, Vuol dire, in fede mia, Ch' assai peggiore sia L'ignoto libellista.

#### Leggi fatue.

Poche, brevi e già sculte in ènce tavole Per li viventi e pe' figli lontani, Giunsero a noi le leggi de' Romani. Molte leggi prolisse ora si stampano Sugli esili quaderni cotidiani, Che non vanno più in la dell'indomani. (1)

(I) Si crede appunto che le leggi delle dodici tavole sieno state incise in lastre di bronzo: che lo fossero in tavole di legno o d'avorio, non mi pare probabile.

#### L' inforestierato.

Venga di fuora via, t'è belle tutto : O dunque in casa non hai tu che brutto?

#### Don Pacifico.

Piglio il mondo, Qual è, tondo, E mi vivo manco male. Come posso, All'ingrosso Compro, vendo e fo il sensale. È il aublime Delle cime Tropp' esposto al temporale. Scrupolosi, Fanno dosi,

Soli, medico a speziale.

Palmanova,

#### PIETRO LORENZETTI.

#### Cronaca Provinciale. Banchetto elettorale.

Vito d' Asio, 16 agosté. Ieri sera nella sala maggiore dell'Albergo Orlando in Anduins, ebbe luogo un sontuoso banchetto, offerto per iniziativa privata, in onore del Deputato Monti, a cui presero parte circa 70 persone, fra cui gli Egregi Sindaci di Sequals e Clauzetto, il Deputato provinciale Cav. Concari, il Comm. de Ce coni e molte altre notabilità del luogo.

Al finire del pranzo ed allo spumeggiare dello sciampagne, offerto gentilmente dal Comm. Ceconi, il signor Pletro Vettori faceva con opportuno discorso, la presentazione dell' On. Monti, tratteggiandone con eleganti parole, la di lui condot a politica ed invitandolo a far conoscere le sue idee nei riguardi del prolungamento della ferrovia e costruzione del ponte allo stretto di Pinzano. L'On. Monti mentre ringraziava il signor Vettori delle gentili espressioni direttegli, rispondeva che il proseguimento della linea ferroviaria almeno fino a Pinzano, era un bisogno di questi ridenti paesi, un loro diritto, ed un dovere di giustizia pel Governo, di assecondarli ed esaudirli; che dal canto suo non aveva desistito un momento di insistere presso il Ministero affinche il voto di queste popolazioni divenisse presto un fatto, soggiungendo che il loro voto corrispondeva inoltre all'interesse stesso dell'amministrazione ferroviaria, per lo che era fondata la speranza di vedere questi passi in breve avvicinati, mediante la ferrovia, ai loro mercati di approvvigionamento, e di vendita dei toro prodotti, non che ai capi luoghi del Mandamento, del Circondario e della Provincia.

Parlò poscia della riforma dei tributi, sostenendo la necessità di riformare l'imposta, specialmente fondiaria, invocando l'esenzione di ogni tributo per le piccole proprietà e ciò per risolvere

sul serio la questione sociale. Il discorso dell' On. Monti, elegante nella forma, serio e pratico nel concetto, venne ripetutamente ed entusiastica-

mente applaudito. Alzatosi poi il nestore dei Segretari Comunali, il Signor Fabricio Giovanni, lesse un forbito discorso, delineando la storia dei paesi di Vito e Clauzetto, e concludendo con la necessità di un pieno accordo fra i due comuni vicini, tanto reclamato dai rapporti di vicinanza e dai reciproci loro interessi.

L'Onor. Monti rispondendo al brindisi del Sig. Fabricio, ed alludendo opportunamente alla munificenza patriotica del Comm. Ceconi, invocava l'aiuto di tutti per ottenere la concordia stessa, ed affermava che allorquando un paese ha la fortuna di possedere un cittadino generoso e stimato come il Comm. Ceconi, la concordia invocata non poteva mancare.

Dopo altri brindisi, che la tirannia dello spazio non mi permetti di descrivere, venne, dietro proposta del Sig. Vettori, spedito un telegramma a S. E. il Ministro Genala, col quale si invoca il di lui appoggio pel sollecito proseguimento della ferrovia fino a Pinzano.

Durante il banchetto, che si protrasse oltre la mezzanotte, regnò sempre la più schietta allegria, e l'Onor Monti può essere certamente soddisfatto per le continue e ripetute prove di stima, simpatia e di affetto ricevute da tutti gli intervenuti:

Prima di chiudere devo dire una parola di lode, veramente mentata al Signi Antonio Oclando proprietario dell'Albergo, il quale può dersi si abbia :nol=: tiplicato perchè nulla mancasse: infatti il banchetto riuscì sotto ogni rapporto 1 1 1 2 1 1 2 inappuntabile.

#### Banda musicale.

Sesto al Reghena, 16 agosto.

Post fata resurgo lo può ora dire anche la Banda musicule del nostro paese. Infatti, dopo una lunga u penosa serie di vicende, risorge a nuova vita, a merito speciale del bravo Maestro di S. Vito al Tagliamento Sig. Pellegrino Neri.

Sono pochissime le lezioni che ha date. Eppure colla sua paziente, instancabile attività, ha potuto preparare i vecchi ed i nuovi elementi ad eseguire ieri, per la prima volta, in occasione della sagra, uno scelto programma.

Il successo superò l'aspettazione : il corpo musicale fu ripetutamente applaudito, ed un pezzo fu anzi bissato.

Possano gli applausi e l'ammirazione di tutti, confortare l'egregie Maestro a continuare nelle sue amorose fatiche, alle quali certo corrisponderanno i nostri bravi filarmonici.

#### Giovani artisti.

Gemona, 18 agosto. Mentre in questi giorni la capitale del Friuli viene rallegrata da numeroso. concorso di forestieri pell'assistere agli spettacoli della Manon Lescaut, della gara di tiro a segno e delle corse ippiche, à Gemona nel suo piccolo c'è pure stato qualche cosa di nuovo che rese maggiormente ameno, il soggiorno, dei villeggiati e ruppe la solita monotonia della stagione estiva. Proveniente da Tarcento si è qui fermata per alcune sere la celebre compagnia drammatica delle giovanette sorelle Desdemona e Irma Gardini, questa di 12 e quella di 10 anni, la quale riusci come in tutti gli altri siti graditissima e lasciò anche nell'animo dei nostri concittadini l'ammirazione ed il plauso più schietto per meriti artistici cotanto singolari. La gentile Desdemona in ispecial modo, bella, buona, gloria e vanto de suoi parenti.

leri sera, alla sua serata d'onore e serata d'addio nel contempo, concorsero numerosi i cittadini a sentirla per la ultima volta (dico l'ultima per ora poiche speriamo di rivederia ancora su nostro palco scenico ) e le venne offerto da alcuni giovinotti un bellissimo mazzo di fiori colla seguente epigrafe:

> DESDEMONA GARDINA giovinetta decenne che all' ingenuo candore alia soavità delle grazie all' ingenita bontade ... alti e quisiti sonsi artistici. sulle scene teatrali accoppia.

Alcuni ammiratori nella 3 25 108 C sua serata: d'onore questo tenue tributo ..... di vero a sentito entusiasmo offrono.

Il vostro corrispondente augura alla egregia giovinetta un avvenire brillante pari ai meriti suoi, e che nella nobile carriera di cui ha dato saggi così splendidi d'intelligenza precoce, d'amore e di capacità voglia continuare con successi sempre più felici e così l'Italia aumenterà ancora, il numero delle perle gloriose che adornano il suo invidiabilissimo serto. — La Gardini va oggi ad Artegna — donde poscia a Tolmezzo.

#### Crist municipale.

Pordenone, 18 agosto,

Da venti giorni si è in piena crisi municipale.

Sembrava come è, risolta nella seduta: di domenica. Ancora, però, i neo-eletti non ebbero partecipazione.

In caso d'invasione di malattie infettive, cosa che potrebbe avverarsi. visti i provvedimenti presi al confine, chi assumerebbe la responsabilità spettante al Capo Comune di questo principale centro d'arrivo di operai dall'Estero?

Terminiamola adunque con questi tira e mola, e l'Antorità, cui spetta, ponga a posto i recalcitranti ambiziosi.

Vengo ora a sapere che la novella: Giunta è convocata per domenica 20 a sitale (Bes alle 12 1<sub>1</sub>2 pom.

#### Ringraziamento,

Colla più sincera commozione affettuosamente ringrazio per me e la mia famiglia, tutti indistintamente i signori. Cittadini di Cordovado che tanto allettuoso interesse si presero durante l penosa malattia di mio padre e che pel suo decesso colla loro sincera dimostrazione d'affetto ci furono di grande confortown without the winds the templetering

#### Per l'esimia famiglia Nonis non trovando parole sufficienti per ringrziarla pel tanto bene fattoci in questa occasione fò voto di eterna gratitudine.

Devo poi uno speciale ringraziamento ai Sig. Nob. Conte Gustavo Freschi, Cav. Ing. Francesco Cecchini e Rosa Ferdinando nonche ai signori tre medici curanti che tanto amorosamente s'ebbero

Da venderal in Tarcento.

a cuor il caro estinto. Cordovado, 17 agosto.

#### Federico Villa.

Corpo di fabbricati in Via Sottocenta all'anagrafico N. 63 in Mappa ai N. 40 b 42-43-4053-25-27 a - 27 b - 4050 b - 41 con orto e campagna annessa. Tali fabbricati in posizione centrica del paese con vasti negozi e magazzini comodissimi e spaziosi, locali diversi per abitazione, fabbricato interno ad uso flunda con sopra stanti granai e bozzoliere. Vaste cantine, seuderle, con comodità eccezionali e aspetto ridente, può servire ad uso commerciale a industriale in quanto la braida si estende fino al torrente Torre ed una pompa porta i acqua infino agli stabili.

Casa pure in via Sottocenta all'anagrafico N. 59 per uso commerciale e per abitazione ) in Mappa ai N. 15, 16.)

Altra casa in via Sottocenta all'anagrafico N. 57 in Mappa al N. 18 con sottostante negozio e cou pisni superiori ad uso abitazione. Per schiarimenti rivolgersi al signor Adolfo Zanutta, Tarcento, e pelle trattative allo Commissione liquidatrice della Ditta d. lu G Armellini presso la Banca Popolare Friulana Udine.

#### Sciopero italiano a Monaco.

(Nostra corrispondenza). Monaco, 10 agosto.

Tra i la voranti alle dipendenze di Antoniutti Gio. Batta di Nimis (nella vostra provincia) il giorno 7 del corr. scoppiò uno sciopero a mano armata.

L'Antoniutti fu costretto di darsi alla fuga ed un certo Ceschia Giuseppe, egli pure di Nimis, fu preso a pugni ed a schiaffi.

Il fermento era tale che dovette intervenire la pubblica forza per rimettere l'ordine. Però non si ebbe a contare alcun ferito.

#### Cronaca Cittadina. Bollettino Meteorologico.

Udine-Riva Castelle Altezza sul mare in. 30 sul suolo m.20

AGOSTO 19 Ore 7 ant. Termometro 23 .-Min. Ap. notte 18.4 Barometro 756. Stato Atmosferico, Sereno

pressione Stazionario Vento 17 AGOSTO 1893

IERI: Bello Temperatura: Massima 32.2 Minima 18.4 Media 25.01 Acqua caduta mim Altri fenomeni:

#### Wollettino astronomico.

Agosto 17

Leva ore di Roma leva ore 1.26 p Passa al meridiano 15'0 15 tramonta 10.8 p Tramonta > 6,57 eta giorni 7.6 Fenomeni.

#### Corte d' Assise Il primo processo per le banconote austriache falsificate.

Udienza antimeridiana di ieri. Presidente: Vanzetti comm Vittorio. Giudici : dottori Monassi ed Ovio. P. M. nob. Cisotti cav. Gio Batta.

Difensori : Mario Bertacioli, Giovanni Levi, Giacomo Baschiera, Giuseppe Girardini, Tamburlini Gio. Batta, Caratti co. Umberto, Forni Luciano.

Accusati : Luigi Comessatti, Leonardo Tavano, Domenico Secco, Alessandro Morgante.

#### Continuano i testimoni.

La sala è sempre affoliatissima; il caldo, opprimente. Si continua l'audizione dei testimoni

ma — come le deposizioni loro o si ripetono ed hanno scarsa importanza, così le verremo riassumendo.

Zuccolo Antonio perito. Conosce il Comessatti da circa trent'anni - quando negoziava in panni. Chiuso negozio, il Comessatti si diè a fare il mediatore per mutui, per vendite e acquisti di stabili, ecc. Ebbe a trattare affari anche per lui, mostrando sempre correntezza. Ond' egli, quando seppe l'arresto del Comessatti per la grave imputazione mossagli, se ne meravigliò e sorprese.

Turco Francesco negoziante di Udine, presso la casa dove abitava il Comessatti. Questi, nel marzo del passato anno gli mostro una nota di stato austriaca da 50 fiorini, chiedendogii se a lui paresse buona o falsa : ed egli rispose, propendere a considerala falsa per la

qualità della carta. Un altro giorno, il Comessatti gli parlò di altre due banconote da cinquanta siorini, che diceva di tenere in portafogli.

Il teste accenna poscia ai rapporti del Comessatti col Tavano: erano rapporti intimi. Egli un giorno, parlatido col Tavano, gli narro della banconota reputata falsa; e gli raccomando di non impicciarsi in affari di tal genere.

Tavano si alza e mostrasi impaziente. di parlare,

- Oh Tavano: semo qua!

E il Tavano, avuta la parola, comincia: - Ghe digo al signor Turco che siccome gavevo de vender un suo stabile... Scoppio d'ilarità prolungata.

- I ride lori! - sclama gesticolando Tavano. - I ride!

- Lasse che i rida : vu pense ai

E il Tavano riferisce i discorsi intorno alle banconote false che il Comesatti possedeva, avvenuti fra blui ed 1000 il Turco : e siccome quest ultimo nin è molto persuaso della esattezza della del riferta, il Tavano prorompe: 12 7

- Eh si sa'i.. ben inteso la mi son el corvo e tutti quei altri sono colombi la del Testimonio. Mi go dito al Tavano che no 'i stia intrigarse in quei allari ; lu me ga risposto che più presto l'anderia a cercar la carità di quello che lasciarsi di il prendere in mezzo nella rete; ne aveva provate abbastanza una prima volta:

Il Tavano narrò anche al teste di essere stato coi tintore Goi nella cantina del Comessatti, per vedere la moneta falsa: ma il racconto del teste non appaga pienamente quella idea della verità o che si è fissata nel capo il Tavano, questi esclama: li tipat inside

- Eh benedetto quel Dio! i gà com-... bina tutto subito, così Go sentio jeri. cossa diceva il dott. Antonelli.... Estanto ben che mi voleva ! Lu qua el exe fora :: - e colle scarne dita accenna al Morgante, seduto fuor della gabbia, e quasiona gii sovrappone sul capo ambe le mani-Lu qua el xe fora ; e loro i se gà prov-/... visto ben...

Il cav. Cisotti domanda al Comessatti. 'origine delle due banconote de 50 fiorini, delle quali parla il steste che qua l'imputato afferma di averle ricevute in pagamento di merci per l'importo () di circa 200 fiorini da lui rendute ad

un merciaio girovago. L'avvocate Baschiera domanda al Turco informazioni sullo stabile ch'egli voleva vendere e pel quale il Tavano trattò col conte Romano: lo stabile è

situato in Austria, dice il testimonio. - Ma è vasta, l'Austria - gli) osserva l'avvocato.

- Nol sa gnanca dove che el xe con aria trionfale esclama ii Tavano

- A Juanniz - informa il Turco - Si, fra Joanniz e Strassoldo - lo corregge il Tavano, che ci tiene a questa, circostanza la quale viene a comprovare com'egli si fosse recato a Strassoldo ancora nel febbraio e dovesse: quindi essere conosciuto dai Chiarattinio contrariamente alle costui informazioni. Il contratto del conte Romano tramontò per una differenza di duecento fiorini, sull'importo dei 25000 che il Turco

domandava. Avv. Baschiera (al teste). - Sa che il Tavano fosse uno de' meglio mediatori della Provincia?

-- Il meglio, non so: certo, egli trattava molti affari. - E cita le vendite intermediario il Tavano) di uno stabile in Talmassons per 522 campi ed altre

- Qui ho una piccola merenda delle ditte cui procurai vendite - sciama fiero il Tavano. E fa consegnero dal brigadiere dei carabinieri una: lista al Presidente. Questi legge alcuni degliaffari accennativi e il t tale importo dei medesimi ascendente a 935000 lire.

- Ma voi potete scrivere anche dieci milioni | -- obbietta il Presidente. Al. che, Tavano risponde:

- No, no, signore! Disfido Dio a ciamarli, tuti quei che i xè scritti Il dentro, perchè i diga de no. No miga come quel signor 'i - additando il teste che el ga uno stabile e nol sa dove che el xè l... Studio's By Aries

Zampi Gaetano, cambista alla Stazione ferroviaria. Narra il già noto fatto della banconota falsa scartatagli del Venerus, agente del cambiovalute Cantarutti, in giugno, e ch'egli aveva cama biata al Comessatti. Quando si presento in casa del Comessatti, per restituirgliela e riavère il suo danaro, il Comessatti gli disse:

w - Mi la go tirada mediante cambiale da Secco di Tarcento. c — L'abbid tirada da chi che 'i vol,

me dia i danari miei. Non so se ne avrò abbastanza... Andò di sopra > -- continua il Zampi

Narra poi l'altro fatto già noto della banconota che il Morgante Alessandro tentò farsi da lui cambiare. Il Morgante comperò prima un zigaro Sella; poi gli chiese cosa pagasse i fiorini austriaci.

« - 2.16. « -- Non di più?..

« - No: io lì pago 216.

« — Ben, ben: vol cambiarme questa carta da 50 fiorini? - E il Morgante trasse dalla tasca dei calzoni una carta ripiegata. La spiegai, la guardai così alla sfuggita e risposi :

« - Stantechè ghe ne xè molte in giro di false, mi no posso cambiarla. E il Morgante - allora non per anco noto al Zampi - si riprese la banco-

nota e la rimise in tasca. Succedono contestazioni, dopo di che

il Zampi viene licenziato.

Gazzino Luigi del fu Valentino di anni 52, di San Giovanni di Manzano, il 28 giugno 1892 vide una carretta ed un cavallo nel cortile di sua casa, contigua all'osteria di certo Morelli.

Morelli Agostino di Asti, domiciliato a San Giovanni di Manzano, oste. Il Comessatti e il Tavano furono nella sua osteria il 28 giugno anno decorso. Egli, non avendo stalla e rimessa, fece collocare il cavallo e le carretta nel cortile del Gazzino. I due mangiarono e bevettero per un importo di lire quattro e ottanta centesimi: poi, il Comessatti - anche il Morelli, seppe soltanto dopo il nome: allora nol conosceva - domandò se accettava moneta austriaca. Rispose di si : ma venne pagato in moneta nazionale. Quando seppe l'arresto di quei due, pensò che avessero pensato prima di pagarlo in moneta austriaca: ma udito da lui ch'era stato carabiniere undici anni, mutassero parere. (Si ride). Tayano. Mi no go pagà nè in moneta

austriaca nè in moneta italiana. Comessatti. Di questa circostanza non

mi ricordo. A domande del Presidente, il Comessatti spiega la sua presenza in San Giovanni, quel giorno, perchè doveva andare a Corno; il Tavano perchè doveva andare a Cormons con certo Banello.

-- Ma perché non andavate in ferrovin?

- Io sono di Basaldella (scoppio d' ilarità).

- Sì, ma anche quei di Basaldella andranno in ferrovia - Queste xè gambe che disfido quel

Dio... - Per gambe, va bene : ma col cavallo? l...

- Ho trovato il Comessatti a Pradamano, per caso; e gli ho domandato

di montare nella sua carrettina... Romano conte Giuseppe fu Nicolò, d' anni 33.

- Oh questo xè il conte Romano,

Tavano. - Ben, go gusto de vederlo. Della deposizione del conte Romano,

riporteremo questo curioso dialogo: « -- Sior conte, gala ancora vin da vender? t - Lo go venduo.

« - Pecca! se ne gavesse vudo 100, 200 etoletri, ghe lo gavaria fatto vender in blocco.

 $\alpha$  — Si, eh? a - E pagà ben, al doppio de un'altro, con tante banconote da 50 fiorini... false.

u - Ma sa? così ben fatte che nes-

sun'se ne accorge... » « - Grazie tante... Tegnime lontan

da sti affari.

Il teste dice, aver creduto ad uno scherzo del Tavano; ma poi, saputo l'arresto di lui, fece un punto ammirativo sulla strana proposta.

Il Presidente rileva che anche il Tavano asserisce di avere ciò detto per ischerzo, stante la grande confidenza col conte: - El dise che el gà tanta confidenza con lei come con sua mujer., Ilarità vivissima; scampanellata del

Presidente. - Dirà questo perchè, ogni qualvolta veniva da me, gli offrivo da mangiare

e da bere: ma così tratto con tutti. Il Tavano insiste nel dire che parlò in siffatto modo per ischerzo, poichè altra volta, scherzando, il conte gli disse avere udito di lui ch' era famoso spenditore di moneta falsa e che doveva es-

sere un signore. Tavagnacco Lu gi detto Moro, da Sant' Andrat: a lui, nello stesso giorno, il Tavano propose di vendergli al 50 per cento banconote austriache false da 50 fiorini, che gli sarebbero andate benis simo per negoziare in farine.

« — No sta aver paura » — avrebbe soggiunto il Tavano - «Le xè perfette.. Se il Governo austriaco volesse confrontare le sue monete, sopra due di buone ne avrebbe trovata una di falsa». E insistette tanto che, per liberarsene, il teste gli promise che sarebbe venuto a Udine a prendere quelle banconote.

Il Tavano domanda di parlare. - Eh altro che parlare! - gli accorda il Presidente. - Basta che no' cominciemo coi stabili !...

It pubblico ride. Il Tavano spiega come uno scherzo anche questo discorso. Egli, prima di salire nella carrettina del Tavagnacco, propose a certo Tuzzi un buon affare, da guadagnar bene : il Tavagnacco gli disse scherzando se era stato a Cormons a prendere moneta falsa, ed egli continuò perciò nello scherzo.

- Se lu cantava - soggiunge l'imputato - e mi, portava la croce: se mi cantava, e lui portava la croce. - Ma è vero o non è vero ciò che

dice il teste? - Non è vero.

- Quel che ho detto ho detto, corpo di bacco! conferma il teste.

l'agura Virginio di Mortegliano, negoziante, nel febbraio o marzo anno passato vide - mostratagli da certo Gobbo Giorgio - una banconota da 5') fiorini che il Gobbo dubitava falsificata. Non avendo tempo, sull'istante, di esaminarla, disse che gliela avesse ripresentata al suo ritorno; però non la

vide altro. Gobbo Giorgio su Pietro d'anni 32 negoziante in Mortegliano. Comprò una casa, prestanome (pel venditore) il Comessatti. Questi non voleva firmare il contratto se prima non aveva in mano 100 lire o almeno 50. Egli, Gobbo, ri luttava dallo sborsarle; il Comessatti insisteva, dicendo abbisognarne per la famiglia. Poi, d'un tratto, si mostro sorpreso perchè il Gobbo pareva diffidare di lui, e trasse dal portafogli una carta da cinquanta fiorini consegnandola, per garanzia al sensale, un tal Nardini. Questo fatto e l'essere la carta nuova, lo insospettirone.

Armellini Giusto del fu Giuseppe, da Parcento, vide nel proprio negozio il Chiarutt ni col suo cugino Zanutta. Il Chiaruttini disse che si trovava a l'arcento per vendere avena: ma poichè il Zanutta suggeri che avrebbe potuto far affari anche con esso teste, lasciò ca dere il discorso; nè mai nominò la persona con cui doveva trattare. Egli, dopo l'arresto, capi che la vendita dell'avena era un mero pretesto.

Chiaruttini conferma ciò; e agginnge che si era inteso col Comessatti, strada facendo, di dire ciò.

Presidente. Eh già: la verità è soltanto la vostra.

Comessatti. Chiaruttini dice tutto il

Cum Giov Batt, oste in Tercento: il C messatti fu con uno sconosciuto l'8 luglio 92 nella sua osteria, distante cento: metri dalla abitazione del Bruciolose.

Pozzo Giuseppe, scr.vano, smentisce una affermazione del Tavano, che asseriva di essere stato il 4 luglio anno decorso nello studio dell'avvocato Foroi: in quel giorno non vi a stato, assolutamente.

Goi Giov. Batt, tintore presso la Porta Poscolle: secondo il Tavano, sarebbe con esssolui stato nella cantina del Comessatti a vedere la moneta falsa - ch'egli non avrebbe comperato solo perchè si trattava di bancanote da cinquanta fiorini, mentre ne avrebbe acquistate se fossero state da cinque e da dieci. Il Goi però nega recisamente: non fu mai in casa e nè tanto meno nella cantina del Comessatti, Il Tavano gli deve duemilacinquecento lire circa, delle quali non potè mai vedere la croce di un quattrino: e perciò esso Tavano sempre to sfuggiva - altro che condurlo a vedere moneta falsa!

Anche il Comessatti nega. Brandolisio Enrico di Udine, macel laio dipendente dal Morgante; vide il Tavano nel negozio, e vide che il Mor. gante gli prestò una volta cinque e l'altra dieci lire. Non vide dargli la bancanote da 50 fiorini. Conosce certo Ferdinando Fant : perchè il suo padrone gli negò un prestito, questo Fant minacciò di fargli tutto il male possibile.

Fant Ferdinando su Pietro narra: -- Un giorno il Giosuè Morgante mi chiamò, che mi trovavo nella macelleria Del Negro, e mi disse: - Nando, venite qui. Voi siete amico di mio cugino Alessandro. Andate ad avvertirlo che se non ritira la gureela contro mio fradel io lo annuncio per moneta falsa, che io so tutto, che è un di Artegna che fa il viaggialore con questa moneta. Lu un giorno me ga dito: - Giosuè, se te vol deventar un sior, basta metter da 6 a 700 lire, che ti farò entrare nella Società delle monete false.

Il Fant andò, riferi... e fu condotto das dal Morgante Alessandro nello studio dell'avvocato Girardini, dove si concluse che l'Alessando produrrebbe querela per diffamazione contro il Giosuè: querela che deve essere già stesa e presentata, salvo errore.

Udienza pomeridiana.

#### Testi a difesa.

Attilio Baldini, cambiovalute a Udine, afferma che nel decorso anno ci fosse nella nostra città qualche panico per la grande circolazione delle banconote false da cinquanta fiorini e perchè difficile riusciva distinguere le banconote faise dalle genuine; parecchi si rifiuta. vano di cambiare tali banconote, perchè, uno il quale non fosse pratico, scambiava facilmente le buone con le false. Venzo Antonio, negoziante; Gobessi

Francesco agente di avvocato; Della Vedova Angelo osto in Pozzuolo, testi a difesa del Comessatti, narrano che questi lavorava da mediatore per il Della Vedova, fu intermediario anche nel matrimonio.

Ronchi conte Luigi, capoconduttore, vide il Comessatti sul piazzale della stazione, mentre quegli, nell'8 lugiro, aspettava il Chiaruttini: non ricorda però che gli dicesse di dover andare a Magnano-Artegna.

Bura Antonio fu Gio. Batt., trattava col Comessatti per un mutuo che non si concluse a cagione di alcune difficoltà.

Cecchini Francesco di anni 59. Pronuncia il giuramento tutto d'un

- Si vede che è pratico I - gli osserva l presidente. — Che professione ha?

- Ma. oste... albergatore... cavaliere

- Cavallaro ...

- Dà cavalli a nolo?

- Sissignore. - E il teste si volta al pubblico, sorridendo per la sua barzelletta.

Nell'S luglio noleggiò al Comessatti un cavallo, per Tarcento.

- Sentite, Comessatti? - Ho da aver detto per Magnano-

Artegna. Il a gnor Cecchini leva di tasca il suo taccuino e guarda:

- Per Tarcento - ripete. Quando è licenziato, sorge il Tavano: vorrebbe sapere se il Cecchini ha noleggiato un cavallo anche il 4 luglio, al

Comessatti. Il Cecchini guarda fiso il nuovo in-

terrogante; poi risponde di no. Conti Rocco Teresa negoziante in granaglie consegnò ai Comessatti i campioni di granturco e di frumento che egli portò al Secco; Bornancin Giuseppe, altro negoziante, quelli dell'avena.

Mantovani Giovanni agente del notaio Rubazzer e prima del notaio Fanton depone sugli affari trattati dal Tavano: fra gli altri la vendita di uno stabile a certo Franz di Moggio per 150000 lire. Il nobile Boreatti, quando il Tavano fu arrestato, gli doveva 500 lire, che pagò in mano del teste gli ultimi

Nob. Cisotti. Come spendeva il danaro, il Tavano, se ne guadagnava tanto? - Viveva stentatamente.

Tavano (con enfasi). Tavano Leonardo non li ha mica consumati, quei danari... sono tutti in mano del Tomutti!

Merlino Giuseppe depone sulle trattative, cui partecipò il Tavano, per la vendita di stabili : col conte Florio, col nobile Rimini, col Turco ecc.

- Ma non si conclusero, poi, queste trattative.

Tavano. Tantis robis che si semenia e no' nassin!

Dopo qualche batt becco fra il Tavano, il teste Tavagnacco è il Merlino, questi due vengono licenziati e s'introduce Cantoni Valentino che vide un giorno il Tavano al Castè della Nave, con soldi. Siccome il deposto del Cantoni non corrisponde all' aspettativa del Tavano, questi ritorna ad un sun pensiero dominante : che tutto ciò sia frutto di macchinazioni dell'imputato Morgante, rimasto fuori del carcere.

L'avy. Caratti, difensore del Morgante, esclama, adirato: - Oh se la finisse la finisse; se no... la faremo finir noialtri.

Bruciulose ride : e proprio il Tavano, coi gesti e colle frasi, entra nel campo della comicità.

Lendaro Giovanni di Grions fu in carcere, condannato per falso in camb ale. Fungeva da scapinante; quelli che stanno fuori dei cameroni, e fanno servizi dello stabilimento, Un giorno il Comessattı gli domandò se avesse novità: perche aveva sentito, stando al l' ar a, che Secco era assai confusionato; e lo mearico di dirgli che si dasse coraggio. Egli fece la missiva: e il Secco rispose: - Chi sa cosa pensa quelt'uomo? io mi trovo qui senza sapere il perchè

Comessatti: lo non ricordo quello

che lui dice. Secco. Il Lendaro mi disse, a nome del Comessatti, che mi dessi coraggio, che non sarà tanto male, che pensarà lui. Bisposi ringraziando e dicendo che sarà quel che sarà: ch'egli pensi ai suoi affari.

Il Comessatti domandò poscia al Lendaro se avesse fatto l'ambasciata : questi rispose di sì : e il Comessatti allora lo incaricò di dire al Secco che facesse il piacere di scusare per quella banconota da cinquanta fiorini.

Il Comessatti nega sempre.

Michig Francesco agente di negozio, abitava l'anno acorso in casa del Secco. Non vide mai, durante un anno circa che vi stette, nè il Comessatti e nè il Tavano. Il Secco teneva sempre un cavallo, per suo uso. Analogamente depose Abramo Bellina di Paolo da Cividale, agente, che fu in Tarcento, in casa del Secco per circa otto mesi.

Marangoni Valentino da Tarcento, marescalco a Udine, fu mediatore nel l'acquisto fatto dal Secco della carretta; costò 150 a 160 lire, e tale importo il Secco s'impegnò di pagare a rate. Causa l'arresto, noi potè: e il saldo venne

anzi effettuato dal di lui fratello Gio-

CANAL AND AND STREET OF THE STREET

vaoni.

Salsilli Andrea fu Vicenzo, di Pordemone, procuratore pratico a Tarcento, dice che l'arresto del Secco sorprese tutti; e che il Sindaco ed il Pretore di Tarcento lo gudicarono dovuto ad un errore, ad una falsa imputazione. Così il teste che gli segue: Toffolelli Gio. vanni; e su analoghe circostenze depongono gli altri due testi Tolloletti Napoleone (che presid più volte danaro al Secco), e Missittini Leonardo.

In difesa del Morgante depongono təsti Milani Fortunato, Luigi Palazzi: questi ha un vivo battibecco col Tavani, ed esce minacciando, fra le risa del pubblico; Sporeni Alberto, Livotti Giuseppe, Viezzi Giuseppe, Liva Giovanni e Crichiutti prof. Giovanni — i due ultimi di Artegna

A carico dovrebbe deporre il teste Marco Rumignani di Nicolò, da Udine, già garzone macellaio col Morgante, chiamato pel potere discrezionale del Presidente: egli dovrebbe dire che il Morgante cercava indurlo a deporre in un senso piottosto che in un altro: ma riesce così confuso e contradditorio, che nessun giovamento porta alla ricerca della verità.

L'avv. Caratti, difensore del Morgante, lascia ai giurati apprezzare la deposizione del teste : si lagna però che il Presidente lo abbia chiamato ultimo, quando la difesa non aveva più campo di controllare e spiegare o smentire il valore della deposizione.

Il Presidente risponde che i suoi poteri sono illimitati; e ch'egli, nella sua imparbialità.

- Indiscussa - lo interrompe il

Caratti. - ... avrebbe concesso ed è pronto a concedere alla difesa tutte quelle altre testimonianze ch'ella credesse invocare per cerziorare quella del Rumignani.

Tavano. Se il teste avesse parlato come quello che è andato fuori (il Palazzi) minacciando il povero Tavano, all'avv. Caratti andava bene!... Caratti. Pregerei che il mio nome

non fosse mischiato in queste faccende... perchè, proprio, è question di sapone dopo, per lavarsi! Si fa questione se debbasi - o meno

- leggere un rapporto della Polizia di Trieste circa il deposto della Ditta Lederer

Il nob. dott. Cisotti, rappresentante del Pubblico M nistero, è favorevole alla lettura; i'avv. Girardini, vibratamente si oppone facendone una question di decenza: cho si venga qui a leggere un verbale raccolto da un poliziotto, non ammette e non può ammettere. Distingue e separa il magistrato di qualunque paese dal poliziotto di qualunque paese: e dice che, se il nostro poliziotto può dare dei pugni agli inquisiti, il poliziotto austriaco può scrivere il faiso e per la dignità della Corte non può ammettere che la loro calligrafia venga I tta in quest' aula. (Vivissimi, prolun gati applausi del pubblico; il Presidente minaccia di far sgombrare la sala). Sarebbe un precedente dannoso ed indegno, pel quale i suoi colleghi avrebbero diritto di protestar sempre.

Oltre il rapporto della polizia, vi è il verbale di deposizione della ditta Lederer raccolto dal Tribunale : e la Corte. ritirasi per deliberare sull'incidente, delibera che il primo non venga letto, il secondo sì. Il P. M. protesta per la non accordata lettura del primo rapporto; la difesa del Secco, per l'accordata lettura del secondo.

La ditta Lederer narra che il Secco, nel giorno 9 luglio, pagasse acconto fiorioi 330, in valuta austriaca, tre banconote da 100 fiorini affatto nuove; che il Secco pagava quasi sempre in moneta italiana, e che non aveva mai data acconti così forti.

Leggonsi altri documenti : le questioni sottoposte al giurati di Trieste, nel processo contro Chiaruttini e Fornasier, il verbale di perquisizione infruttuesa, al Secco, l'annuncio di condanna di due frulani a Leopoli perche spacciatori di banconote false da 50 fiorini, il meudato di cattura delle antorità giudiziarie austriache contro il Comessatti ed il Tavano, ecc.

Leggonsi le informazioni sul conto degli imputati:

di lucro nessuna.

quivoco, condotta misteriosa, proclività a commettere qualunque reato per iscopo di lucro. Ebbe otto mesi di carcere per truffa; 15 lire di multa per percosse e ferite,

un'assoluzione da imputazione di truffa. Il Tavano sbarra gli occhi, a tale esposizione oscura della sua vita; il Secco non può tenersi dal ridere,

Morgante : fama : buona, carattere buono, condotta buona, nessuna proclività a spendere moneta falsa. Secco: fama buona, condotta in ge-

nere buona, carattere mite, non proclive a delinquere. Infine si leggono due curiose lettere

anonime che tendevano a informare la autorità sul misterioso commercio della falsa moneta: vi sono entro parecchi nomi di località e di persone, con qualisiche delle professioni di queste; lo scrittore però domandava 500000 fiorini per dare maggiori notizie.

Oggi, sala affoliatissima, per udire le

arringhe. Alle 9.30 cominció a parlare il Proc. del Re nob. cav. Cisotti. Egli, pacatamente esaminando la risultanze proces. suali concluse per un verdette di colpabilità nels sensi dell'as casa per tutti e quattro gli imputate: Comessatti, Tavano, Secco e Morganie. -Molto probabilmente, il processo non finirà che martedi.

#### Mutamento di ruolo.

Il ruolo delle nostre Assise resta così modificato:

22 23 - 24 agosto: causa per peculato contro Ugo Olivieri, difensore Gi-

25, causa per infanticidio contro Anna

Palmano: 29, causa per spendizione di faisifi. cati austriaci da cinquanta fiorini con-

tro Umberto Peressiui ed altri sei coim-

#### Gli spettacoli di domani. Corsa Provinciale e Regionale alle pre 5 pom

Vi prenderanno partettio and ada solicio

Stella, prop. Edoardo, Pessi, Pepa del cav. Gaudenzio Tosi; Istria del Comp. S. V. di Trieste; Germana del co. Pietro Roma; Priatnii II dello stesso; Isonzo, della Società Antenore; Furia, ... del dottor Vincenzo Pinzani,

#### Un caso sospetto.

Premi: lire 800, 400, 300 e 200.

Sospetto... s'intende di che. Jerl'altro di notte, proveniente da Budapest, giungeva alla nostra Stazione ferroviaria un operato appartenente al comune de Povoletto, e precisamente alla frazione di Bellagiola. Presentava sintomi di cholera : perciò fu trattenuto, allogato in un vagone merci trasformato in camera, assistito e guardiato. Furono sopraluogo il medico provinciale cav dottor Fratini, il medico municipale cav. dott. Marzuttini, il medico ferroviario dottor D' Agostini ed il dott. Pennato: questi, come per altri casi avvenuti in provincia, esaminò le feci dell'ammalato.

La conclusione è lietissima L'operaio — piuttosto malnutrito e sofferențe e di costituzione non robusta — guari e jermattina fu mandato a casa sua.

Anche il caso sospetto, però, ha giovato : perchè, se non altro, si ottenne: di poter approfittare del Lazzaretto militare, in altri casi eventuali, senza lasciar l'ammalato in un carrozzone della ferrovia. Il Lazzaretto municipale è ancora in via di restauro do promo de la como de la como

imperatrice di passaggio.

Stamane, proveniente da Cormons, è passata per la nostra Stazione ferroviaria, diretta a Venezia, l'Imperatrice Federico di Germania.

L'augusta donna viaggia incognito; perciò, nessuns autorità politica si tro-, vava alla stazione. V'erano soltanto l'Ispettore di P. S.

cav. Bertola ed il capitano dei Reali Carabinieri Vannulli per dovere d'ufficio. l'assaggio

### della Regina di Serbia.

\*\*\*

ere

solin

reg

meni

hies

ress

Itali

Press

disper

Partic

patica

osfat

perasi

ıla è

Justo

emine

stre S

Colaoc

Fabiai

gualita

Dort

Litro

Ven

La Regina Natalia di Serbia, madre del regnante Re Alessandro, giungera domenica 20 corr. alle ore 1055 ant. alla nostra stazione cul di etto proveniente da Vi npa. La Regina partirà subito cel diretto

di Venezia per Treviso e Oderzo, ove si reca nella villa del barone Galvagna, ministro italiano in Serbia. Avviso di concerso.

#### E' aperto un concorso per esami a

12 post: d'Ingegnère di 5 a classe negli uffici Tecnici di Finanza. Gli esami scritti avranno luogo nei giorni 25 e 26 ottobre prossimo presso il Ministero delle Finanze in Roma e presso le latendenze di Finanza di Bologne, Cagliari, Milano, Napoli, Padova, Palermo e Tortno; gli esami orali, qualora vengano riconosciuti necessari dalla Com. missione esaminatrice, si daranno in Roma nei giorni che verranno ulteriormente indicati.

I primi 12 classificati per ordine di punti, che abbiano raggiunta o superata l'idoneità saranno subito nominati Comessatti: fama non buona, carat, Ingegneri di 5 a classe collo stipendio tere mite, proclività a reati per iscopo di L. 2000: i candidati che seguono per ordine di merito, a che abbiano Tavano: fama pessima, carattere e- pure conseguita d'idoneità, potranno essere nominati ni posti che si renderanno vacanti entre il 1.0 Semestre 1894.

#### Per maggiori informazioni rivolgersi al locale ufficio tecnico di Finanza.

Teatro Seciale. Questa sera alle ore 812 settima rappresentazione dell'opera Manon Lescaul musica del m.o Giacomo Puccini

Domani rappresentazione, Colonia alpina friciana.

### La visitò ieri il D.r D'Agostini, Ci

sarebbe da scriver tanto su questa istituzione; per ora lasciamo li. Dopo gli effetti, ce ne occuperemo.

Intanto sappiamo che tutto è buono, tutto è bello. La signorina Drouin ci ha posto un alletto nuovo affatto.

Quei signori di Pontebba poi ban fatto. e fanno l'impossibile perchè tutto riesca,

#### BRECHARLO.

rini 🖯 🌸

4**0**00

Verso un quarto d'ora dopo mezzogiorno di jeri scoppiava un incendio hei sienile della casa colonica dei conadini Luigi e Angelo Missio in via Castellana n. 36, e bruciava - oltre il ieno — una stalla (con entro un viello) e la sovrastante camera.

Solo verso le due il fuoco potè venire pento.

Il danno è di lire 2000 circa; ma in uesto non sono comprese circa L. 1500 che i Missio dicono bruciate e che in barte erano di loro proprietà, in parte avevano essi fatte prestare per impiegarle nell'industria dei salumi, in ui di autunno avrebbero cominciato a

#### n biglietti da maa ilra

Furono già spediti alle tosorerie i bielietti da una lira. — Si porranno in zircolazione quanto prima.

#### Arresto

Fu arrestato a Porcia di Pordenone Pietro Bortolin, contadino, per violenta esistenza ai carabinieri intromessisi a edare una rissa.

#### .Smarrimento.

Da via Jacopo Marinoni alla Stazione ferroviaria, percorrendo Via Zanon, Piazza Garibaldi, e Via Cussignacco fu eri smarrito un ventaglio.

Chi l'avesse trovato, portandolo in Casa Torriani riceverà una mancia.

#### Programma

ei pezzi di musica che la Banda citadina eseguirà oggi 15 agosto alle ore solto la LoggiaMunicipale: Marcia

Fahrbach'

Mozart

Petrella

Montico

N. N.

Valzer «I miei amori» Sinfonia « Flauto magico » Finale I. «Jone» Núptiae fantasie

a. Marcia Nuzinie b. Nel Templo c. Dal Tempio al Talamo d. Duetto amoroso Polka

Comitato Protettore dell'infanzia II. Elenco offerte

Somma antecedente L. 115 Dabala D.r Giuseppe Preside Liceo L. 2 -Selotti-Ongare Anna L. 5 - Pecile- Kechler Samilla L. 15 -- Camavitto Daniele L. 25. Totale L. 162.

Le offerte si ricevono nell'Ufficio Sanitario resso il Municipio, tutti i giorni nelle ora.

#### Onoranze funebri. Offerte fatte alla Congregazione di Carità in

Ballini Antonio:

Pitacco Ing. Luigi L. | - Braida D.r Luigi 2. - Flappo D.r Arturo L. !! Le offerte si ricevono presso l'Ufficio della Congregazione di Carità e presso le librerie tratelli Tosolini P. V. Emanuele e Marco Bardusco via Mercatovacchio.

#### Corso delle monete.

Fiorini a 219.1<sub>1</sub>2 — Marchi a 135.1<sub>1</sub>4 Napoleoni a 21.88 — Sterline a 27.65

#### 

Teatro Sociale di Udine.

Sabato e domenica rappresentazione ell' opera

### Manon Lescaut.

L'Impresa riceve telegraficamente o per lettera dalla Provincia o fuori, orini per palchi, poltroncine e scanni. **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

#### Camera elegantemente ammobigliata

disobbligata, da affiliare nella Casa via Gorghi N. 10.

leri alle ore 11 pom. cessava di viere il

#### Cav. Avv. Giuseppe Malisani. La moglie Elisa Flumiani, le figlie

solina e Vittoria ed i generi Guglielmo Nonis ed Ing. Luigi Pitacco addoloraissimi, ne danno il triste annunzio, regando d'essere dispensati dalle viite di condoglianza. 👯

Udine, 19 agosto 1893,

presso Rohitsch (Stiria)

funerali avranno luogo domani domenica 20 corr, alle ore 8 ant. nella chiesa Parrocchiale delle Grazie, parendo dal Giardino N. 22.

### AVVISO

Presso la Mitta Fratelli Morta Udine trovasi il deposito Generale per Italia

#### dell'acqua Minerale di Kostreinitz

Quest' acqua cura radicalmente le dispepsie in generale e le dispepsie in particolare, morbi epatici, calcolosi epatica, calcolosi renale, discrasie uro fosfatiche, disturbi dispeptici, nella diecrasia gottosa, nel diabete ecc. A ta. 11. vola è l'acqua per eccellenza, per il sua gusto squisito. Numerosi Certificati di eminenti clinici d'Italia, fra cui l'illudre Sen. Prof. Semmola ed i Dottori Colaocio, Sgobbo, Boeri, De Dominicis, Prof. nell' Università di Napoli, Reale

gualità terapeutiche. Vendesi presso il negozio Fratella Dorta in casse da 25 bottiglie da 1 12 Litro cadauna.

Fabiani ecc. e dell' Estero, attestano tali

VOCI DEL PUBBLICO. Corse di cavalli.

Quest' anno le corse di cavalli in Udine hanno assunto una speciale importanza per il concorso di alcuni tra i

principali trottatori esistenti in Italia. In queste gare animate, in cui ottimi cavalli si contendono la vittoria spiegando tutta la loro velocità, il pubblico s'interessa, applaude e si diverte, dimenticando qualche volta la noja grandissima della troppo lunga attesa tra l'una e l'altra prova. Però intervalli protratti a 30 e 40 minuti mentre il programma ne fissa solo 15, finiscono col diventare altrettante prove... di re sistenza tra gli spettatori i quali ben possono meritarsi una bandiera o magari anche una corona civica se hanno avuto la pazienza di attendere senza tirar qualche moccolo all'indirizzo di chi è causa di questi ritardi.

Possibile che vi sia sempre qualche ferro da rimettere ai cavalli o qualche guasto da riparare al sulky od ai finimenti?

Sono accidenti che si verificano con costanza degna di miglior causa e che il più delle volte dipendono da astute manovre di guidatori i quali cercano guadagnar tempo ed approfittare così della nervosità impaziente dei cavalli degli avversari.

Giacchè si è voluto introdurre nelle corse il sistema inglese, si stia in ca rattere anche nei riguardi della puntualità, e si tenga presente che il pubblico ha diritto di protestare ogni volta che gli si fa subire un record superiore ai quindici minuti tra l'una prova e l'altra.

Meno male che la presenza di belle e gentili signore ha prodotto l'effetto d'una corsa di... consolazione, attenuando | cari. la noja del lungo attendere, chè in caso diverso mi sarei associato anch'io a certi signori della riva.. Per ora mi limito a questa fischiatina highe life... Frustino.

MEMORIALE DEI PRIVATI.

N. 1456.

Irovincia di Udine.

Distretto di Palmanova. E' aperto il concorso ai posto di Segretario Comunale del Municipio di Palmanova collo stipendio di annue L. 2000: soggetto alla trattenuta di R. M. Il concorso si chiuderà alle ore 4

pom. dei giorno 10 Settembre p. v. Palmanova, il agosto 1893. Il Sindaco

G. Buri

#### Gazzettino Commerciale. Rivista settim, sui mercati. Ufficiale.

Settimana 32. Grani. In questa ottava si è dovuto registrare un po' di fiacchezza nelle domande causata certo dei caldi della presente stagione, per cui mancavano specialmente gli acquirenti dei paesi alpeatri. Cosichè della roba portata, circa 540 ett. rimasero inven-

Si misurarono: ett. 895 di frumento, 685 di granoturco, 510 di segala. Ribassarono: il frumento cent. 5, il

granoturco cent. 16, la segala cent. 15. Prezzi minimi e massimi.

Martedi. Frumento da jire 14 a 1550. granoturco da lire 10.75 a 11 10, segala da lire 10.25 a 10.60.

Giovedi. Frumento da lire 15 a 15.25. granoturco da 10 a 11.15, segala da ire 10.10 a 10.60.

Sabbato. Frumento da lire 17.40 a 15.40, granoturco da lire 10,25 a 11.40, segala da lire 10.15 a 10.20.

Foraggi e combustibili. Mercati me-

Mercalo dei lanuti e dei suini.

10. V' erano approssimativamente: 57 pecore, 132 castrati, 16 arieti.

Andarono venduti circa: 23 pecore da macello da lire 1.10 a 1.15 al Kg a p' m., 12 d'allevamento a prezzi di merito, 105 castrati da macello da lire 130 a 140 a p. m.; 8 arieti da macello da lire 1 15 a 1.25 al Kg., 4 d'alleva. mento a prezzi di merito.

525 suini d'allevamento; venduti 200 a prezzi discesi.

Trifoglio incarnato

al quintale lire 27, 30, 32, 35, 40, 45, 50. Carne di manzo.

| l.a | qualità  | , taglio  | 1.0        | al kg.   | l. | 1.70 |
|-----|----------|-----------|------------|----------|----|------|
|     | )D       | D         | D          | B        | 7) | 1.60 |
|     | <b>P</b> | 3)        | D          | n        | p  | 1.50 |
|     | D        | ,00       | 70         | 70       | Þ  | 1.40 |
|     | ъ        | D         | 2.0        | D        | B  | 1 20 |
|     | 10       | D         | 79         | 3)       | Ð  | 1 20 |
|     | D        | 125       | 3.0        | <u>D</u> | 'n | 1.40 |
|     | D        | D         | 10         | 70       | n  | 1.—  |
| .a  | qualità  | 70:       | 1.0        | 39       | Ð  | 1.55 |
|     | <b>D</b> | ъ         | <b>»</b>   | D        | p  | 1.50 |
|     | 00       | 33-       | )          | 10       | 0  | 1.40 |
|     | D        | D         | 2.0        | 20       | D  | 1.30 |
|     | 10       | 10        | » §        | n        | D  | 1.20 |
|     | D        | D         | 3.0        | p        | 8  | 1.40 |
|     | <b>»</b> | <b>35</b> | » · ·      | 33-      | Þ  | 1.—  |
|     | D        | n         | » : i      | 2        | ħ  | 0.90 |
|     |          | Carne d   | i Vitello. |          | -  | 233  |

Quarti davanti al Kg! L. 080; 0.90

1.--, 1.10, 1.20,

1,40, 1.50, 1.60, 1.70. Carne di Bue a peso vivo al quint. L. 63 » » 52 di Vacca

di Vitello a peso morto » » 80 Mercajo Granario.

Ecco i prezzi per ett. praticati oggi sulla nostra Piazza prima di porre in macchina Il giornale.

Frumento da L. 1550 — 14.00 — 1515 -- 14.85 -- 15.25 -- 15.00. -- ----Segala da L. 10 25 — 10.10 — 10.00 — Granoturco da L. 11.20 — 10.50 10.75 -11.25 - 11.00 - 10.50 - 11.10Cinquantino 10.15

Mercato delle frutta.

| Uya      | da         | cent.    | 30 | 8   |    | il Cg.    |
|----------|------------|----------|----|-----|----|-----------|
| Persici  | D          | Ð        | 5  | 3)  | 25 | ))        |
| Pomi     | 30         | 33-      | 6  | 10  | _  | D         |
| Prugne   | <b>(4)</b> | ю        | 4  | D   | 8  | α         |
| Cornieli | D          | <b>A</b> | 6  | . 2 |    | 3)        |
| Pera     | Ð          | В        | 6  | 9   | 18 | <b>D</b>  |
| Lampone  | n          | 3)       |    | D   |    | . 7       |
| Susini   | D.         | D        | 6  | D   | 8  | n         |
| Perofico | D          | Ð        |    | В   |    | D         |
| Noci     | D          | D        | -  | D   | -  | <b>39</b> |
|          |            |          | _  | _   | _  |           |

#### Mercato bovini.

Sacile, 17 agosto.

Il concorso di animali presso a poco fu come l'altra volta. Si ebbe qualche ricerca di buoi da lavoro con affari relativi a prezzi stazionari sì, ma bassi. Anche delle vaccine e vitelli presso l'anno si notarono acquirenti concludendosi alcuni contratti. La carne da otto giorni ad oggi non presentò certo variazioni mantenendosi fra le L. 105 a 115 al quintale se di soriane, e fra le 115 e 120 al quintale a peso netto se di bue.

Suini lattanti e tempaioli a prezzi

#### Mercato della seta.

(Rivista settimanale.)

Qualche piccolo miglioramento ci è dato di poter notificare, comprovato dalle transazioni effettuatesi, le quali sebbene ancora poco importanti, riescirono in maggior numero che pel passato.

Vennero collocati diversi in piccoli lotti di organzino pronto, titolo fino dalle L. 65 a 68 a seconda del merito come pure alcune gregge realine, buone e belle correnti, di discreto incanaggio, titolo medio, da L. 51 a 54,

Tali vendite oggi fatte non hanno avuto ancora la virtù di rendere il mercato interessante, come lo è nei momenti di vera attività, ma siccome da molto tempo in quà siamo purtroppo forzati a non discorrere che di calma, così ci affrettiamo di far menzione anche a quel poco che tende a rompere la consueta monotonia.

### Notizie telegrafiche. Le ultime notizie sul conflitto fra operai italiani e francesi.

Parigi, 18. Nuovi telegrammi così spiegano il deplorevole conflitto.

Ad Aigues-Mortes sono parecchie saline, ma solo quelle di Mourgues appartengono ad una compagnia indipendente che ogni anno le fa lavorare, prima delle altre compagnie, da operai francesi, i quali poi si presentano per lavorare nelle altre.

Presentandosi quest' anno, i concorrenti appresero che erano aspettati 600 operai italiani che avrebbero lavorato, paghi di un salario inferiore Ne giunsero 450 e furono ammessi solamente 150 operai francesi.

Ieri l'altro scoppiò il conflitto e l'arrivo dei gendarmi avrebbe solo preservato i 150 operai francesi contro i 450 operai italiani, d'onde il sollevamento di tutta la popolazione di Aigues-Mortes.

Si conferma che parecchi operai francesi sono in pericolo di vita e che alcuni italiani, sorpresi isolati nelle vie di Aigues-Mortes ed altrove, furono spietamente uccisi.

Molti francesi assediando, armatidi fucile la panatteria nella quale si erano rifugiati gl'italiani, la truppa sparò in aria per intimorirli, ma invano.

Si dice siano incominciati molti arresti. Il Sindaco emanò un manifesto nel

quale promette che non saranno più occupati operai stranieri. I conflitti sono generalmente e viva-

mente deplorati. La Gazzette de France ed alcuni altri

giornali osservano che attese le dispo-

sizioni del governo italiano verso la

Francia, conviene che gli operai italiani in questo momento rimangano in Italia. In vista dei gravi fatti avvenuti ad Aigues-Mortes furono inviate dal go-

verno italiano all'ambasciatore Resmann delle istruzioni precise. Il barone Resmann ri recò subito a conferire coi ministri degli esteri e dell'interno. Nel frattempo Dupuy fece ordinare un' inchiesta.

Fu aperta un' istruttoria giudiziale.

Aigue-Mortes è una città di 4000 abitanti nel dipattimento del Gard (Lin-

Luigi Montioco gerente responsabile.

La fama giustamente acquistata dat-Quarti di dietro al Kg. L. 1.20, 1.30, l'Acqua di Santa Caterina è ormai cost ben fondata da non temere con correnza

> ... Bisogna averli veduli come me per quattro anni consecutivi i veri mirocoli

> che si ottengono lassu a Santa Caterina per essere pienamente convinti dell'efftcacia terapeutica di quest Acqua riccamente ferruginosa e nel medesimo tempo tolleratissima dai ventricoli anche più delicati purché l'uso ne venga fatto in modo razionale e seguendo le prescrizioni del medico.

Giovinetti e Signorine coll'olipomia caratteristica del periodo della crescita e della dimora in città e nelle aule sco. lastiche, signore rese anemiche per parti ripetuli, per allattamenti prolungati. per metroraggie, per metropalie trovano pronto e durevole ristoro nell'uso del: l' Acqua di Santa Caterina; adulti de pauperali nell'organismo per malattie esaurienti resi neuroastenici nella lotta per l'esistenza che ogni giorno va facendosi più aspra, ricuperano rapidamente a Santa Caterina la resistenza del sistema nervoso, la calma dello spirito, vi ritemprano la fibra muscolare e ne partono rigenerali. Questi miracoli io vidi ripetersi a Santa Caterina.

Sia pure che l'efficacia dell'acqua venga avvalorata dalla cura climatica, io però voglio aggiungere per gl'increduli che l' Acqua di SANTA CATERINA è benissimo tollerata e torna nelle predette condizioni morbose assai efficace anche se bevuta lontano dalla fonte, in cillà, in campagna nelle ore dei pasti. Milago, 26 febbraio 1892.

Dott. DENTI FRANCESCO . Libero docente in oculistica MILANO

### Cimici.

Sono insetti, che nascono e si annidano specialmente nei letti, nei legni e nei buchi delle pareti.

Ne volete la distruzione?

Usate l'Antisettico, che si vende al Laboratorio Chimico di

Francesco Minisini — Udine.



Coprimenti per calvizie complete o parzieli Perfetta naturalezza, leggerezza e senza ap-

parensa di parrucca. SPECIALITÀ in parrucche! FRONTINI per Signore e Comini f.lli Vattevas Bergamo

parrucchieri da signera Decorati con i primi premi Medaglic d'oro all' esposizione di Milano e al grande Concorso di Pettinature di Parigi.

tenezia, Frezzeria 1728 Prime Plane

Negozio chincaglierie

VERZA E BRAVI



Velocipedi] 1 場 ( vedasi avviso m quarta pagina ).

Udine - VIA BELLONI - Udine

d'ogni genere.

VENEZIA

premiato con medaglia d'argento ANNO 44.0

Scuola elementare, Tecnica, Gin-

S'insegnano teoricamente e praticamente le lingue Francese, Tedesca, e Inglese. - Lezioni di Ginnastica, Scherma, Ballo, Musica e

Palazzo Sagredo sul Cana! Grando Programmi gratis

S RE H 

Per garanzia dei lettori

pubblichiamo anche oggi altre dichiarazioni ind rizzate alla Banca P.Ili Casareto di F.co, Genova; esse provene sempre più il grande pregio dell'artistico e ricco calaman Laigi XV, che e dato in dono al compratori di un higlietto da 40 numeri della Lotteria Italo-Americana, coi diritto provate, garantite, alle estrazioni in quest' anno del grandi premi di L. 200.000 -100,000 - 10.000 - 5.000' ecc. si 31 Agosto e 31 Dicembre.

Sollanto due righe in fretta per dire loro che ho ricevuto i biglielli come pure il calamaio. Quest'ultimo è arrivalo in buonissimo stato e lo trovo stupendo.

Ricevano i miei più sentili ringraziamenti per la loro premura, coi più cordiali rispetti della loro Devotissima

Coazze, 7 Luglio 1893. MARIA Ved METSER

Nei diversi affari che ebbi colla Banca F lli Casareto di F.co, sempre fui trattato con galantomismo, lealtá, onesta, nobiltà perfetta.

Mi tardava ora ad arrivare il calamaio promesso ai compratori di N. 10 biglietti della Lotteria Italo-Americana, ed avevo scritto una cartolina un po risentita per la tardanza stessa.

Domando adunque perdono della mia precipitazione, perche in questa sera mi fu portato il pucco contenente il calamaio stesso da me aspettato, calamaio, che per lasua qualità metailica, per la fusione e merito artistico supera di gran lunga la mia aspettativa Perdono adunque, e grazie

Ab. B. VIALETTO ALFIRE Vaili dei Signori, 12 Luglio 1893.

Sollecitare le richieste ni principali Banchieri e Cambiovalute del Regno, oppure alla Banca F.III Casareto di P.co, (Casa fondata nel 1868), Via Carlo Felice, 10,

## Schnabl e C.

rappresentato dall'Ing. B. Rosmini

Oggetti speciali per Mulini - Vell ecc - Macchine a vapore - Turbine e ruote idrauliche -- Metalii da Costruzioni - Tubi di ferro e di metalle

## ISTITUTO RAVA

Collegio - Convitto Internazionale

Corso preparatorio alla R. Scuola Superiore di Commercio (due anni). Corso preparatorio alla R. Accademia

Voga. - Bagni di mare.

Navale di Liverno (un anno).

## Magazzino - Chincaglierie - Mercerie - Mode

ALLE QUATTRO STAGIONI

- WERZA E BRAVI" UDINE

Deposito e Rappresentanza per Udine e Provincia



Humber e Comp. — Adam Opel — Townend & Comp. — Hillman "Fremier., T.

> Blefelete Ingles! gomme Tubelari Pacamatiche 1450

Wolete la Salute? Liquore Stomatico Ricostituente



#### FEL!CE BISLERI MILANO

Filiali: MESSINA, BELLINZONA

La spossatezza, l'apatia, i molti disturbi originati dai calori estivi, vengono efficacemente combattuti col

#### PERMO CHINA BISLEMA

bibita gradevolissimarie dissetante alacqua di Nocera Cmbra. Seltz e Soda — Indispensabile appena usciti dal bagno e prima delle reazione Eccita l'appetito se preso prima dei pasti all'ora del Vermout.

Vendesi presso tutti i buoni liquoristi, droghieri, farmacie e bottiglierie. ... 1 2 4= 844 6 8

### FERNET--BRANCA

Specialità dei FRATELLI BRANCA di MILANO Fornitori della Real Casa

i soli che ne posseggono il vero e gennino processo

Medaglie d'ore alle Esposizioni Nazionali di Milano 1881 e Torino 1884, ed alle Esposizioni Universali di Parigi 1878, Nizza 1883, Aversa 1885, Mel-bourne 1881, Sidney 1880, Brusselle 1880, Filadelia 1876 e Vienna 1873. Gran diploma di 1.0 grado all' Esposizione di Londra 1888 e Palermo 1892 medaglie d'oro alle Esposizioni di Barcellona 1888 e "Parigi 1889

L'uso del Fernet-Branca è di prevenire le indigestione ed è racco. mandato per chi soffre febbri intermittenti a vermi; questa sua ammirabile e sorprendente azione dovrebbe solo bastare a generalizzare l'oro di questa bevanda, ed ogni famiglia ferebbe bene ad essere provvista. Questo liquore composto di ingradienti vegatali si prende coll'acqua, col selz, col vino, a col caste. - La sua azione principale si è quella di correggere l'inerzia e la debolezza del ventr colo, di stimolare d'appetito Farilita la digestione, e sommamente antinervoso e si raccomanda alle persone soggette a quel malessere prodotto dalle spleen, nonche al mai di stomaco, capegiri e mai di capo, causati da callive digestioni o debolezza - Molti accreditati medici preferiscono già da Lanto bempo l' uno del Rernet-Branca ad altri amari soliti a prendersi in casi di simili Incomoti Effetti garantiti da certificati di celebrità mediche e da rappresentanze Municipali e Corpi Morali

Prezzo Boltiglia grande L. 4. - Piccola 1: 2 Esigere sull'Etichetta la firma traversale FRATELLI BRANCA e C. Guardarsi dalle contraffazioni Viaggialore per Udine e Provincia Sig Luigi De Prosperi



R. SOFGENTE ANGELICA

NOCERA UMBRA

La Regina delle Acqueda lavola GAZOSA, ALCALINA

Col primo Giugno sono poste in ven-

ita le bottiglie da litro e mezzo litro d'Acqua di Nocera e cio per maggior comodita del pubblico. Le bottiglie dell'attuale tipo (bordolese) cesseranno d'essere in vendita colla fine anno correfite,

CONCESSIONARIO Wile not also be worked State Russ Milanc

## PRIMEROSE SOAI

E il miglior sapone inglese per uso casalingo

irossisti a Rivenditori si rivolgano alla Ditta

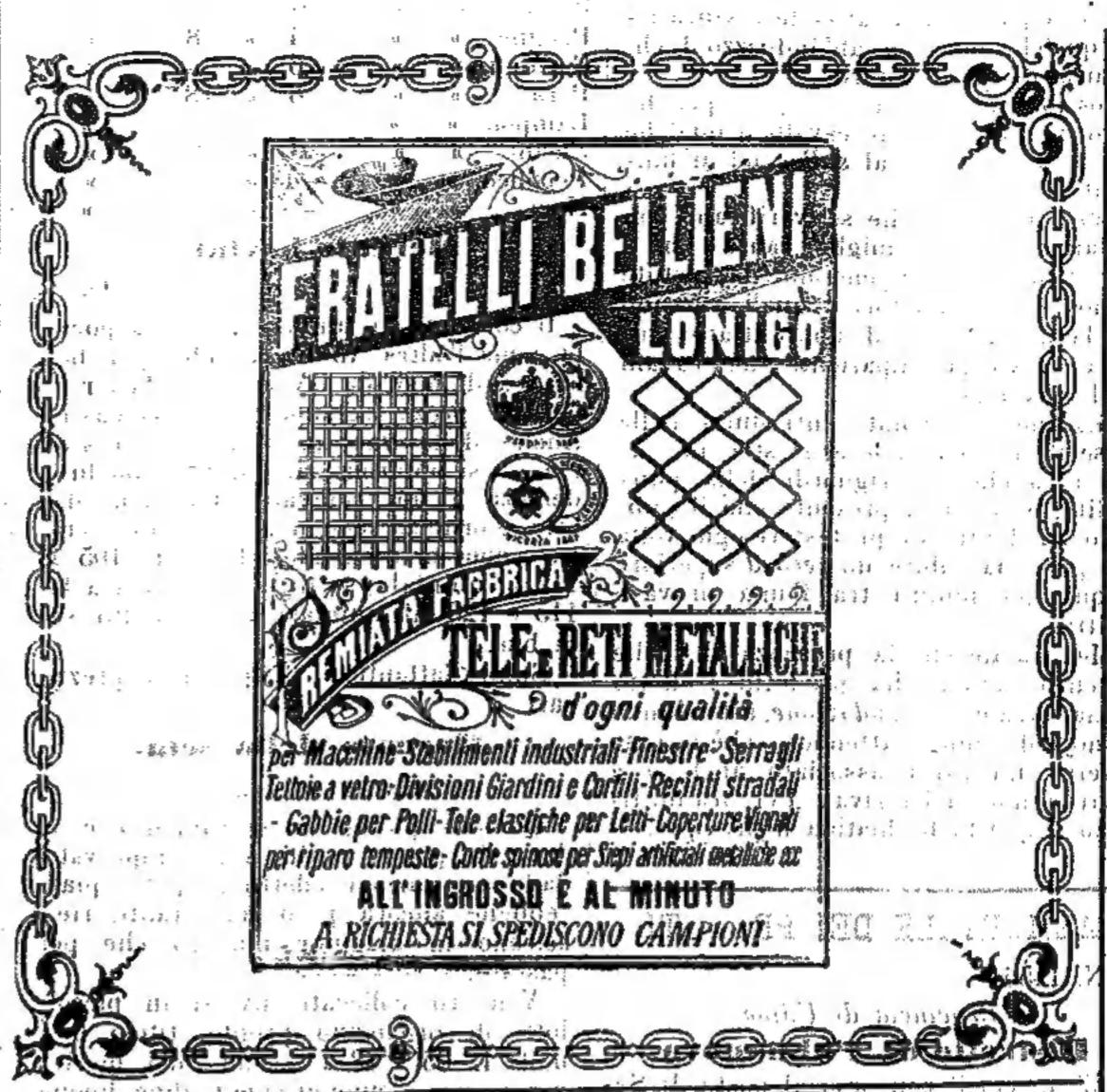

RINOMATE PASTIGLIE

## DOVERTANTIN

Certifico io sottoscritto, che avendo avuto occasione di esperimentare le Pastielle Dover Tantial specialità del chimico farmacista CARLO TAN-TINI di Veropa, le ho trovate utilissime contro le Tossi ribelli. Inoltre esse sono evidente de vantaggiose per coloro che soffrono di raucedine e trovansi

affetti de Bronchite Le pastigite Tantini non hanno bisogno di raccomandazioni, poiche sono ricercate per la loro speciale combinazione, contenendo ogni pastiglia perfetta-mente divise 0.15 di Polvere del Dover e 0.05 di Balsamo Tolutano Dott. Prof. Gleseppe Bandlera

Medico Municipale specialista per le malattie di Petto. Centesimi &D la scatola con istruzione

Esigere le vere DOVER TANTINI. Guardarsi dalle falsificazioni, imitazioni, sostituzioni.

Deposito generale in Verona, nella Farmacia Tantini alla gabbia d'Oro Piazza Erbe 2 e nelle principali Farmacie del Regno UDINE presso il farmacista Gerolami.



POMELLO

Speciale preparat della Farm: POMELALO, Lonigo Produttrice delle rinomate

Questo rezioso farmaco esperimentato da distinti Clinici in un numero grandissimo di casi, è stato trovato di facile tolleranza innocuo e di sorprendente efficacia nell'Anemia, nelle TUBERCOLOSInelRACHI-TISMO, nella SCROFOLA, nella Dispepsia, nella Ga strate, nelle Febbri di ma laria, nella Spermatorrea, nell'impotenza, nelle Malattie della relle, negli E saurimenti nervosi, 'nell' I-

00000000

7

00000000

Pillole Antimalariche nappetenza nella Debolezza generate; nei LANGUORI DI STOMACO e nelle Malattie dei Bambint in cui è necessario ricostituire il gracile organismo eec. - Istruzione sul metodo di cura corredato da AUTOREVOLL ATTESTAZIONI MEDICHE si spediscono gratis a richiesta.

Prezzo: Bottiglia grande L. 3.50: Bottiglia piccola L. 3. Guardarsi dalle sostituzioni ed esigere la firma dei Pratelli Pomello proprietari o la Marca depositata.

Attestato di lode all'Esposizione Medico-Iglenica Internazionale di Milano 892 VENDESI IN TUTTE LE FARMACIE

Una bottiglia grande può servire per una cura completa Altre specialità proprie della farmacia Pomello: Pillole Antimalariche - Pillole Antibronchiali

Deposito e rappresentanza in Udine presso la Ditta Francesco Minisini.

colle Goccie di Turnebuli

Dove non manca parte alcuna all'apportechio uditorio, me-diante l'uno delle floude di Turneball di guarisce in peco tempo ed infatlibilmente ogni sordità così ingenita che acquisita. (Ogni flarane contiene gr. 8,28 Alcool a 42, 0,0) Veratrina, 0,80 Tintura Aconico).

Flacene L. 2 e per posta L. 2.30. Depositari generalit per l'Italia A. Manzoni e Cochime-formacisti, Milano, via S. Paolo, II - Roma, via di Pietra, 91.

PER GLI SPOSI

Berge Berge gegen beite beite ber beite be

rolamo Zacum trovasi grande assortimento mobili tanto in legno he in ferro ed ogni genere e stile Camere da letto, da pranzo, salotti, astudi, 'eccimilar a salay il salaya k Mobili comuni come lettiere, late

rali, armadi ecc. più materassi in lana, in crine, a prezzi da non te-mer concorrenza. Sempre pronte bellissime camere da letto da L. 180 si no a 1500. Lavoro garantito per so lidità ed esattezza. Si assume inoltre qualunque commissione in genere di tappezzerie.

D'affittarsi in Via Cayour - 2

000000000000000

1 Locale ad usq Bottega

Par com 2 stanze uso, stesso. 3 appartamento al II, piano ad uso abitazione, composto da 5 stanze e cucina, ed altri locali al III. piano.

Per trattative rivolgersi in Via Savorgnana N. 10.

## Stazione Balnearanti

PIANO D'ARTA (CARNIA) (metri 500)

Albergo rinomato, amena posizione, comodi alloggi, prezzi modicissimi, -- Grandiosa sulu da pranzo, rajotto da musica e bigliatsto. 👫 Ottimo servizio. Carrozze per la stazione: e gite. Posta e telegrafo.

\* \* \* \* Medico Direttore \* \* \* \* \* \* \* \* ITALO DELL SALVETTA

clas

qua

non

indu

scur

deca

larsi

merc

tenu

cui'l

paes

mend

genia

spett

carte.

acque

per t

gnori

dei bi

di mi

possit

di sir

premi

petrei

o mos

che di

l'ex I

procla

far su

pression

guro a

anno :

quelli

che ri

certo

Grassi

quassù

La

Non

Gra

Pe

Un

Conduttore e proprietario Osvaldo Radina Dareatti Unico concessionario per la Fonte Comunate a eque Pudie Mi nerall

TOSO ODOARDO

**亚斯斯斯特的名称 出海斯特斯勒斯斯斯斯** 

MECCANICO Udine, Via Paolo Sarpi N. 8.

Unico Uabinetto d'Agiene per le malattie della BOCCA e dei DENTI

Dentibe Dentiers artificiali ne decimin il meter militario

Appartamento ejylle da af-Attare, 11 plano, ottlaro stato. la Cussignacco N. 15, sel ambienti, soffite, aegga lu casa. Rivolgersi al proprietarie.

## TINIMITAL O MINIMINIST

Udine-Plazza Vittorio Emanuele-Udine I

Grande assortimento ULTIMA NOVITÀ

Ombrellini in cotone da L. 1 .-- a L. 5. Ombrellini in seta ultima novità da L. 3 50 a L. 10, 15. 20, 25, 30, 45, 50.

Grande assortimento ventagli fan tasia ultima novità.

Ombrelli, ombrellini, bauli da viaggio, valigie, bastoni da passeggio. Si coprono ombrelle in montatura vecchia di qualunque genere a prezzi convenientissimi.

Grande assortimento Articoli a fantasia

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Udine, 1893. - Tip. Domenico Del Bianco.